N.2 LUGL. - AGO.1988

PERIODICO ARTIGIANALE DI: RACCONTI GRAFICA(MAIL ART) ATTUALITA'

HANNO COLLABORATO:

VITTORIO BACCELLI PAOLO TURCHETTI BRUND MANGANI A.ACKERMAN IVAN PRAJELER A1 WASTE PAPER CESARE BONI DAVERSIEIN, ANDREA HANTOVANO ROCKOLA, RUGGERO MAGGI VITTORE BARDAI GIANNI ROMIZI DANIEL PALIFAND G.FRANCO GIOVINCHI SERSE LUIGETTI ed un lungo racconto Sanziotlamini



REDAZIONE Via Favarone 18, 06100 Perugla (ITALIA)
Registrazione al Tribunale di Perugla N. 830/8.4.8
PROPRIETARIO E DIRETTORE RESPONSABILE Gianni Romizi
CONSULENZA MAIL—ART Seree Luigetti
STAMPA Tipagrafia Umbra Via Gattapone,78 Perugia

tel. 075/ 833315 PERIODICO A CADENZA SIMESTRALE SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE GRUPPO IV 70% LIRE 3000

## La morte del duemila

La mamma d'Agostino era bella, come bella poteva essere una ragazza di vent'anni che sorrideva felice alla vita.

E lo era anche quel giorno, quel pallido giorno di primavera, quando Agostino lasciò fra le sue mani un mazzolino di viole e posò sulle sue guance un tenero bacio, l'ultimo dolcissimo bacio alla sua mamma.

La felicità per Agostino era l'auto rossa di suo padre lanciata a tutta velocità sull'autostrada. Il vento scompone va i suoi riccioli d'oro; aveva uno sguardo radioso.

L'impatto fu terribile. Quando estrassero dal groviglio di lamiere quei due corpi sembrava impossibile che il piccolo cuore di Agostino battesse ancora. Piano, ma batteva. Giorno dopo giorno Agostino tornò a sorridere, a correre felice sui prati, a raccogliere profumati fiordalisi in mezzo al grano. "Mamma.... lo so! Tu mi proteggi.... sei tu il mio angelo custode; non sarò mai solo!"

Il suo sorriso sembrava sfidare il mondo.

Con il gelo dell'inverno tutto però si fece più pallido.... Con la prima neve anche per Agostino arrivò il freddo.... il terribile freddo di una morte nuova: la morte del duemila.

> Tratto da "Catene, lacrime e figli di nessuno" di

> > Bruno Mangani



17011956 060488

1017532800

76.0416661 16.665753

PCP

VITTORE BARONI

88

VB

I - LIFE. I was born on 17011956 and today 060488 I am 32 years old plus 97 days or total 11777 days lived or 282648 hours or 16958880 minutes or 1017532800 seconds. If I live to be 60 (pessimist) I will die in 2016 and still have 28 years to go or 10220 days or 14716800 minutes. If I live to be 80 (optimist) I will die in 2036 and still have 48 years to go or 17520 days or 25228800 minutes. If I live to be 100 (very optimist) I will die in 2056 and still have 68 years to go or 36500 days or 52560000 minutes (there is a slight possibility that they might invent the immortality pill, so start saving money now). In a day I usually sleep 7 hours and use 1 hour to eat and 1 hour for visits to the bathroom and 3 hours for correspondence and house maintenance jobs and 7 hours to work, so I have only 5 hours of sparetime each day or 1825 hours a year or 76,0416661 days a year, this means (in the optimist option) 3649,9999 free days or 9,9999997 years of free time left plus 6,6657534 years of free time already lived, for a total of 16,665753 years of effective "free" life-time (unless just 1 little accident makes everything a lot simpler).

II - LOVE. I fell in love for the first time when I was 10 with a little girl with short blond hairs. I kept falling in love with 1 different nice girl almost weekly since then, so I fainted for approximately 1144 girls till now that I'm 32, and there will be 3640 more of them if I live to be 80. Of these loves at first sight, maybe only I per cent will be reciprocated, that means 36,4 perfect love affairs in a lifetime. I started to masturbate at 7 and had my first sexual relation at 17. If I masturbated an average of 3 times a week for 20 years I got 3120 ejaculations, and if I made love 2 times a week average in the last 15 years, this means 1560 sex performances till now & if the health assist till I'm 70 there will be 3952 more performances, for a total of 8632 ejaculations (including masturbations). But if I make love from now on 1 time every day, the total ejaculations will be 18550, and if I reach an average of 3 daily the total will be 55650 ejaculations. Sex is not all there is in love, so 100 caresses daily, starting at the age of 10 till I'm 80, adds up to 2555000 caresses, and 20 kisses daily gives a total of 511000 kisses. If I changed partner every day-for 70 years, still I could become lover of only 25550 girls or 127750 girls if I change 5 partners a day (that's still 0,00511 per cent of the total female population of the planet). Love is not endless, after all, but if you have an aching heart my phone number is Italy 058489445 just in case.

III - PEOPLE. The friends I frequent more closely in my area are no more than 30. The friends I made in my whole life are no more than 500, including some relatives. In 32 years I must have met and got to know at least superficially no more than 5000 individuals. The population of Italy is 57300000 approximately. Italy is the only country among the 30 more industrialized ones to have reached growth 0 in population, so if I want to meet for 5 seconds all the italians it would take me 286500000 seconds or 4775000 minutes or 79583,333 hours or 3315,9722 days or 9,0848553 years. The earth population is now well over 5100000000 individuals. If I want to shake hands with each living human being for 5 seconds, in 24 hours I will have "met" 17280 men & women, 5307200 in I year and 5045760000 in 800 years, so unless that immortality pill comes along, I'll have to continue selecting my friends. More realistically, if I meet 10 new individuals every week and I live to be 100, I will meet 35360 new persons in my life, for a total of approximately 40000 WoMen, or I person over 128375 living on this planet. In ten years of postal "networking" I exchanged mail with approximately 3000 individuals in about 50 different countries. To send a postcard to each earthling would cost me 33150000000000 lire of postage only (and I do not even consider the communication with aliens or the 1000 parallel dimensions...).

IV — MONEY. In Italy live 5 of the 36 richest multimillionaires in Europe. The minimum to enter in this list is 1000000000 dollars worth of personal wealth, net of debts. The italian that leads the list is Giovanni Agnelli with about 2000000000 dollars, that at today's exchange rate are 2600000000000 lire approximately. The richest man on earth, Mr.Yoshiaki Tsusumi, owns more than 21000000000 dollars, that is approx. 273000000000000 lire. My bank account is of 19421270 lire, today 09041988. My under-pay, as rock journalist, is an average of 20000 lire every 30 lines of text. To be in the Agnelli price-range I'd have to write 130000000 pages of text (or 39000000000 lines). As I usually write no more than 5 pages a day, it would take me 26000000 days to get into the multimillionaires club, or 71232,876 years of writing (and 1 badly aching hand). In other words, if I only write 5 pages every day for the rest of my life, let's say for other 48 years, I'd write 87600 pages and earn 17520000000 lire in total, or 365000000

lire in a year. But with a monthly bill of lire 100000 for the telephone and 350000 for gas, light, water, heating, etc. and 810000 for assorted taxes and 430000 for food & drinks and 600000 for clothes & house supplies and 751000 for records, movies, car-petrol, etc., what is left in the end is 8000 lire a year, enough to buy 1 bag of potato crisps every month.

V - RECORDS. The number 1 in my record collection (I'm talking of LPs) was bought when I was 13 years old, and I immediately became addicted. Now I'm 32, and in 19 years I collected and used 3873 records, this means 203,8421 average every year or 0,5584715 every day. If I live to be 80 (that would be ok for me) I still have 48 years to go, taking as a saturation point 1 record every day (to assimilate and enjoy) I still can listen to 17520 records & my total collection would be 21393 pieces approximately when I die. At average cost of 15000 lire every record, I still have to spend 262800000 lire, that means a lot of work (or open a record shop). Taking as a saturation point 5 records every day. I still can listen to 87600 records with a total collection of 91473 pieces and a total cost of 1314000000 lire, that means win a lottery or rob a bank. Taking an average playing time of 36 minutes for each LP, I now have 139428 minutes of music in my collection, or 2323,8 hours, or 96,855 days of continuous listening. With a collection of 91473 records (see over) I'd have 3293028 minutes of music, or 54883,8 hours, or 2286,825 days, or 6,2652739 years of listening. If I was to listen continuously to records all the 48 years still to go, I can hear 700800 records if I start now, with a cost of 10512000000 lire. (The Archive of Contemporary Music in New York has more than 210000 records in store, from year 1950 to the present: it would take 14,383561 years to sit down and hear everything...). I don't mind about CDs, but do they have 1 record-player in heaven?

VI - SUNSETS. I love to watch 1 sunset now and then, it's so soul-nourishing, but I'm always busy and maybe I see just 1 sunset every month on average, so it's only 12 in a year and 840 in a lifetime (if I live to be 70). The wood industries are cutting jungle trees at such a speed that, by year 2008, 95,10324 per cent of all rain forests will be erased from earth, at the same time the ozone belt of the planet will be reduced of 12,34521 per cent, so that the ices of the poles will melt of 9,345 per cent and the water of all the oceans will rise of 10,4 meters, (while everything at a lower level will be drowned). Nuclear "accidents" will rise of 36,23 per cent in the next 20 years, environment and food will be contaminated at least 45,78 per cent more than today, and there will be a death-rate for "industrial" illnesses of 32,4212 per cent more, and 12 new diseases worst than AIDS will appear, while 33 new IV channels will keep people at home building fictitious realities for them. 342 small civil wars will break out and not 1 guardian angel will come from the skies to save us, not 1 politician will take the right decisions in time. The temperature will rise of an average 10,4231 degrees centigrade, and the planet will become 1 barren wasteland. So, there will be no more romantic sunsets by 2008, and I will be able to see only 240 before then, unless I leave the city and go living in the woods, enjoying 365 sunsets a year until it's all gone.

VII - POEMS. On planet earth live 5135846325 human beings, as of today 20041988, according to the Population Reference Bureau (we will be 6000000000 by 1998). I'll probably print only 5 copies of this poem so only 1 person over 1027169265 will get a copy of it. If I print 500 copies, 1 person over 10271692 will get it. If I print 500000 copies, I person over 10271. If I write 1 poem every day (very unlikely, I'm so lazy) I will write 24820 poems if I live to be 100 and I start now. If a poem contains approximately 300 words, I will write 7446000 words. If the average length of a word is 7 letters, I will write 52122000 letters. If I put 50 poems in each book I'll have 496,4 books out before I die. If someone wants to read all that, giving 10 minutes to each poem, it will take him/her 248200 minutes or 4136,6666 hours or 172,3611 days (and nights). If I need 4 hours to complete a poem, I'll write for 99280 hours or 4136,6666 days or 11,333333 years continuously. (You can substitute poems with paintings or with your favourite hobby).

About the author: Vittore Baroni (sum of letters 13) born 17011956 in Forte dei Marmi (Italy), ID card 78700189, bank account 709753, tax-plate 01121920464, height M.1.72, weight kg.70,4, distintive feature 4 toes in the left foot, now you find out what all the other numbers mean...

Viva la sega del falegname, che si divide tutto il legname. Ha i denti storti per far la via perchè separa la legneria.

Viva la sega del montanaro, o meglio il segone più grosso, che ignaro di tagliar la vita a piante inermi, tutte le trita pria che si fermi.

Viva la sega dell'infermiere, che rompe la fiala e poi nel... paniere, il contenuto lui ti ci inietta, ciò che contiene quella fialetta.

Viva la sega dell'intagliatore che gracile ed esile ma con valore, intarsia il legno sottile, sottile, dove un disegno ti fa sortire.

Viva la sega unta di grasso, perché l'attrito la scalda e il passo gli fà calare quel lento andare. Mentre se unta sà camminare. Viva la sega
tutta sdentata,
la quale stanca
e sconquassata,
da una parte
lei si ritira,
per riposarsi.
E' lei! s'ammira!

Viva la sega a elettricità che gira veloce e sà ronzar d'intorno ai legni duri e pregiati lasciando i segni dopo segati.

Viva la sega del prestigiatore, che in una cassa con gran rumore, ti sega il corpo di una ragazza che dopo segata... lei si rialza.

Viva la sega attrezzo fedele, del contadino e del carpentiere; il primo giulivo e l'altro fedele, cura l'olivo e sega in cantiere.

TECNICO DIPLOMATO
CESARE BONI
VIa Sernaddo, 10 - Tel. 73.939
51010 MONTECATINI VALOINIEVOLE (PT)

P.S.- Questa poesia la scrissi una diecina d'anni orsono, imitando la metrica del Poeta G.Giusti nella poesia Viva la chiocciola!



#### " IDENTIKIT RITMICO "

QUANDO IL SOLE è alto nel cielo, sarò qui in attesa del giorno IN CUI LA BENZINA sarà del popolo, e lunghe SPERANZE mi desteranno.

QUANDO LE PALE DI UN MULINO A VENTO accarezzeranno i tuoi CAPELLI DI NAYLON, la RUGIADA che SFIORA L'ARCIPELAGO diventerà IL CIBO DI UN SOGNO PITAGORICO.

QUANDO I CLACKSONS DI UN VELOCE RAZZO NON ROMPERANNO LE CASE DI MILAZZO, LA BANDIERA CHE PER SECOLI HA SVENTOLATO sarà riposta in un VECCHIO ABITATO.

QUANDO I POMPELMI CHE TANTO TI PIACCIONO SARANNO COME PER INCANTO SVUOTATI...... NESSUNO nel mondo ti dirà CHI SONO..... ANELITI SOVRANI CASCANO IN CASSETTI FATATI.

### " CIANOGENO E LA MARINA "

LE perplessità ESISTENZIALI
sono APPESE alle TENSIONI
che OGNI giorno CI rompono i COYONI
C H 3 C H 2 C C O O.
QUANDO ARRIVATE AD ARRENDERVI
molte dimensioni dell'esperienza
POSSONO DI CERTO CAMBIARE
C H 3 C H 2 C C O O.

#### " MONTE NERON E ALGHE SPRINT "

SIAMO L'ERMETISMO
CHE APRE LE SCATOLE DI CARNE !
SIAMO I FANNULLON
ALLEVATI DAL MONTE NERON !
ENTRATE IN QUESTO CUBO,
LAVATEVI CON MARMELLATA DI ALGHE,
IMMERGETEVI NELLO SMOG DEL RUMORE,
PRENOTATE LE ALI PER VOLARE
più in BASSO che mai.

( DA "POLYPOESIE ANTIGRAZIOSE" di BRYANPAULO TURKETTI )



TECNICO DIPLOMATO IL CESARE BON 19 VIA Sarnagdo 110 VA TAL 173.9381 ANDIO MONTECATINI VALDINIENDIE (PT)

# SERSE LUIGETTI 18-6-PS

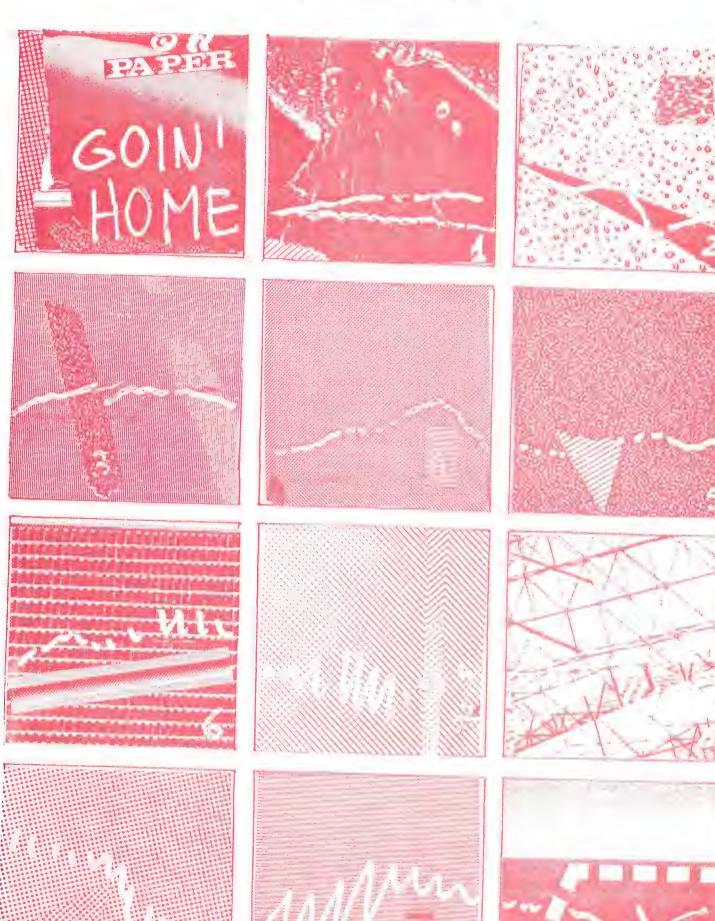

E' fatica, ansia, risibile nella sepolcrale memoria, quin di sospettabile la ricerca del passato che ritorna, si insinua sempre più nelle pieghe circostanziali, scadenziarie, disparate, con l'aggiunta di salsa ciclica e rigetti psicolo= gici. Ma mettiamo un pò d'ordine meno filosofico e pasticcio= ne.In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, a Roma, non poteva mancare un affondo di oltre quarant'anni fa. Alla sfilata militare si sono avvicinati al punto d'impatto visivo i leggendari e sfortunati eredi dei "parà" della "Folgore"; subito il pensiero lampo è corso laggiù, nel grande scatolone di sabbia libica durante l'ultima guerra, tenaglia amarissima che va sotto il nome del parallelo di El Alamein, ma in effetti talmente dilatatori che estende il raggio geometrico dal mare alla depressione di El Qattara, tanto spazio da permettere al poeta islamico di buttare giù queste iniziali rime: " .... sul fondale vibrava tal luce di irreale chiarore opalescente che svaniva come una landa senza confine". Retorica a parte.

Subito il concetto realistico del fatto, allora clamoro=
so, avventuroso, nell'insieme forse banale, perché riguarda
un solo uomo, eccezionale quanto si vuole, ma vale la
candela di raccontare. Il misterioso tam-tam fece il giro
di buona parte dei campi di concentramento e internamento
di pregionieri italiani catturati in varie fasi in Africa
occidentale, estesi tra la fascia costiera araba (Algeria,
Libia, Tunisia e Egitto), il Medio Oriente assieme al
"Magreb", il centro e il profondo sud della "Nigrizia",
cioè Kenia, Rhodesia (oggi Zimbawe) e dintorni del Transvaal

(Unione Sud Africana). Arrivò persino tra le immense terre indù, l'India di Ghandi e dei secessionisti musulmano. Peccato l'aver saltato, per via dell'oceano, quelli avviati in USA, i fortunati sparsi particolarmente nel Texas (Hereford), e in California. Clima di casa nostra, quasi. Attenzione: non di "Cosa Nostra"! Alcuni raccontano di essere capitati (diciamo trascinati per servizio) in "tournée" semituristica a Los Angeles, la cartina di tornasole della tanto disgussa Hollywood, assai diversa, dicono, dagli anni '20 e '30 ruggenti.

A parte le divagazioni oziose meglio fare il punto. pur sempre un singolo paracadutista, per di più della "Folgore". Unico dispiacere invece da rilevare riguarda l'averlo privato del lancio temerario dall'alto per farlo trasformare, poveretto, lui, specialista del colpo di mano, in semplice fantaccino col solo mitra "Beretta", scarso e difettoso arnese per guerre nel Indebolito per questo handicapp represso, deserto. piuttosto di vivere e soggiornare da pecorone in campo di concentramento (discrete le condizioni di vita nella suaccennata fascio mediorientale dopo lo sbarco alleato in Sicilia. Anche la Croce Rossa Internazionale vigilava e svolgeva compiti umanitari apprezzabili. Di rincalzo lodevole l'apporto del clero locale e del Vescovo di Tripoli); il tizio idi cui parliamo, voleva impantanarsi nello spirito di frontiera, quello comune agli anglosassoni: buttarsi a capofitto in mezzo a guai e pericoli in condizio= ni precarie, di inferiorità sofferta, dove non sono ammessi indugi, distinzioni troppo sottili. Il suo mondo era composto di soli buoni e l'equivalente opposto. Nulla di nuovo, è risaputo, sotto il sole. Per lui contava molto di più. Lo sapremo in seguito. Se poi va aggiunta l'ingrata sosta o "siesta" sonnolenta, forzata e alienante gli saliva facilmente il sangue su e giù i capillari a mò di shock anafilattico. Rompere le file e buttarsi

allo sbaraglio in forma razionale l'aveva già appreso per mesi e mesi nelle fasi preliminari e di selezione brusca quanto definitiva nelle vicinanze di Tarquinia, campo base di istruzione ai lanci col paracadute, strumento bellico da poco riconosciuto efficace e da dotare presto di attrezzature moderne e paritetico agli altri belligeran= ti, nonché preparare la "ciurma", giovani sani, gagliardi, fidati, soprattutto "fegatosi", spremuti com'erano a prove selettive e dure nelle realistiche tattiche offensive quanto temerarie. La finzione rimaneava solo nei manuali teorici fallici. Superfluo dire che erano volontari. Nel loro passo felpato verso Civitavecchia, grinta spavalda e spaccona, suddivisi fuori della normativa (assetto centenario sabaudo), in squadre numerarie a prima vista sgangherate, rispondevano però con estrema mobilità a salde unità di rimpiazzo adeguate e tempestive. A loro confronto le "Legioni nere", gli elementi strutturali del vecchio esercito, quelli di carriera, quelli di leva alla scuola di guerra di Civitavecchia sgranavano gli occhi increduli, parevano scesi da altro pianeta, tanto abissale la differenza, lo stacco del tempo andato tra la fasciatura alle gambe oltre il polpaccio, retaggio d'epoca 1915-1918 e il "look" della sahariana, il basco alla guascona, il coltellaccio infilato dietro lo sterno o incastrato fuori del piccolo zaino zeppo di bombe amano. Unico neo il citato "mitra" nel vano confronto col "Thompson" approntato negli anni '20 - '30 in esclusiva per i gangsters, e altri aggeggi micidiali di cui erano dotati gli alleati di mezzo mondo. Né potevano superare prove e trasporto logistico il vecchio e pesante "Breda" e il piccolo mitragliatore "Fiat" facile a incepparsi. Inoltre, clamoroso, superati i nuovi cannoncini da '20 mm tutto fare e i controcarri da '40 mm : occorreva togliere addirittura le ruote trainanti per metterlo in postazione di tiro. La guerra proprio non ce la voleva. Per tirarci fuori dai pasticci e relativi testi balistici vale la pena di ripiegare sulla nota frivola, come allegge= rimento, ovviamente, tanto si sapeva tutto, eccome!

Alle ragazze della città laziale, comprese Viterbo e Tarquinia piacevano tanto quei ragazzotti nuovi e primitivi. Il "nostro", insomma, era la bestia nera. Catturato dopo scontro cruento e feroce con australiani e neozelandesi della Ottava Armata; i primi omaccioni alti quasi due metri e d'aspetto truce, spesso e volentieri fradici di whisky e gin, in Marmarica, subito dopo lo sfondamento di El Alamein. Neanche farlo apposta lo buttarono proprio nelle grinfie della colonna francese. Traslocato a marce forzate a piedi e su camion in Algeria, i "cugini" d'oltralp prepararono subito le cucine da campo per farlo ....arrosto! Evidentemente avevano sbagliato i conti. Propio con lui, imbestislito, ribelle genetico, insopportabile per gli stessi superiori di qualsiasi grado sin dai primi passi a Tarquinia, una volta inquadrato, gestito, si fa per dire, nel calderone misto e confuso, col triangolo targato dietro la schiena, privato di motilità scquisita quasi per diritto divino, pur essendo miscredente datato, fece subito un varco tra le rozze e insufficienti palizzate di filo spinato, poi sfruttando il classico salto professio= nale di esperto "parà" superò l'altro ostacolo sotto forma di largo fossato cosiddetto a "taglio di lupo", per scomparire nelle ultime brume della sera quando iniziava a soffiare dal deserto il famigerato "si moun" mozza respiro. Folle corsa verso la Tunisia, stracci compresi. Il "Sahel", tratto asciutto e scoperto defilato per oltre cinque chilometri prima di riprendere il fiato, lo poneva nella condizione di dimenticare l'arsura, gli insetti, alcuni guardoni "Tuaregh" dal manto blu, le pattuglie in avanscoperta, infiltrati ed eventuali sacche ai fianchi dei due principali eserciti alleati ormai giunti a congiungersi tra Capo Bon e l'ultima carta velina difensiva e rateale in dissoluzione lungo la costa, lo "Sciott Gerid" (grande pozza di acqua salata) e i contrafforti montani degradanti a sud. Cadde nelle mani degli americani che in quei momenti pensavano più che altro, a togliere terreno a Montgomery galoppante col suo 15 a 1, la frase irriverente di Hemingway. Lo instradarono dove si approntava i primi campi di smistamento

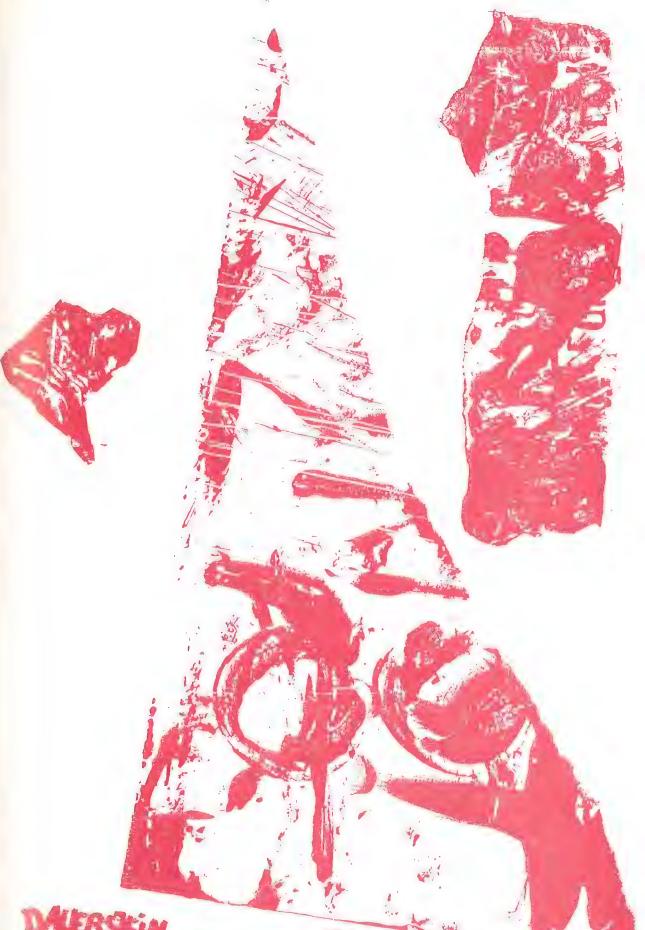

DALERSKIN SKALITERSIN-HAL SSIDCKLAUS TODORCHUN CHEST 136 VJ. GEDMANA

provvisori, quelli in attesa di portare italiani e tedeschi in luoghi per lunga degenza. Piacque poco l'arrangiamento e lo sballottare; lui doveva per forza recitare l'eccezione. Scappò per la seconda volta. Venne ripreso sfortunatamente per ben tre volte in poco tempo. Già si profilava la prima imbarcata per la via delle Indie nei porti di Tripoli e Tunisi. Una squadra di scozzesi in perlustrazione, eternamente in "kilt", lo beccarono addirittura con la foto segnaletica tra le mani del sottufficiale. Stranez= za tra tanta gente sbandata e confusione generale. Anche qui la branca militare dell' "Intelligence Service" dimostrava tutta l'efficienza dovutagli storicamente assieme ai ben noti scagnozzi siglati "M.P.", polizia tuttofare. Neanche avessero a che fare con un criminale plurimandatario! Posto sotto sorveglianza , la baracca gli stava stretta e attraverso lo scasso di alcune fragili assi di legno strisciò per circa duecento metri carponi per portarsi alla prossima radura. Lo raggiunge invece due o tre scariche di "Enfield". Niente da fare: neanche queste lo beccano! Indossava stracci,, è vero, ma evidente= mente era nato con la camicia, secondo il detto popolare. Ribelle persino a se stesso volle dare ulteriore prova nella corrida ai rossi capelli delle Highlanders. Rifece gli stessi passi, pancia a terra, oltre la "Zeribak" (steccato arabo per raccogliere il gregge o stabilire come proprio territorio), in mezzo il "Tugul" (specie di tenda o capanna drappeggiata e sorretta con canneti incrociati verso l'alto). Lì dentro, per prima cosa, verifica il proprio aspetto. Via la barba incolta e arricciata col rasoio mai abbandonato, nascosto tra le pieghe del calzino. S'accontentò di acqua putrida necessaria alla bisogna senza fare lo schizzinoso; tra un taglio e l'altro, conditi stavolta di "moccoli toscani" date le striate rossastre e maldestre, quindi mise mano negli angoli riposti e oscuri, ciarpame e sozzura ovunque. Cercava qualcosa. Le assenze lo assolvono. Ovvio che intendeva assumere un'aria diciamo.... berbera o beduina. Prima però ingozzò alcuni datteri pressati quanto puzzolen= ti; dalla otre argillosa estrae la poltiglia di "Durah", specie di impasto di cereali fermentati, schifosi anche

questi.. Tocco finale: raccolto lo sbrindellato "Caftàn" (antico, decoroso fasciame di origine turca), tra occhiatac= ce in giro prese il largo, rasente, stavolta, mura sbricio= dune, "Uadin" (fossati naturali) dove. gobbe di con raziocinio e calma stese gradualmente sul volto vasetto di olio di palma trovato sempre per caso. Più arabo di così non si può. Anche la donna berbera di ritorno alla propria tenda e l'annesso recintato, da lontano l'aveva sicuramente scambiato per un qualsiasi nomade di passaggio nelle "Cabile" o tribù, sparse qua e là dell'ingrato territorio. Freud dice, pressapoco, aver discusso (per altri obiettivi, naturalmente) di la questione se sia l'angoscia reale o l'angoscia di nostalgia il dato più primitivo, ecc. ecc. Il nostro "parà", evidenziava incosciamente la propria nevrosi, come fase della sua controversa condizione umana. volesse poi dimostrare quel suo "pellegrinaggio" poco religioso e non certamente verso la "Mecca", resta da spiegare. Difficile cogliere quei dodici mesi di sosta inquieta e mortificante in quel maggio del '43, dopo la resa in Africa Settentrionale, ormai percorsa ovunque da migliaia di soldati, una metà dei quali di parte del mondo, compreso il ritorno a casa dei figli del deserto e i cittadini dei luoghi dove più accesa e accanita fu la lotta. Inoltre c'era complessa macchina bellica pronta a scattare, via mare, verso le coste immenso, poderoso, apocalittico siciliane, apparato per dimensioni. Le acque oltre il porto di Tripoli e a largo,, nero di seppia, tanti erano i natanti di tutte le stazze pronti al balzo. Si può dire, senza esagerare, che il litorale che corre tra la Tunisia e il golfo tripolino mancava lo spazio necessario per passare oltre i dieci metri di sicurezza nautica. Quindi il nostro maratoneta al limite della disperazione si lasciò trascinare per l'ennesima volta in "cattività", il campo di prigionia comprensivo di alte e doppie palizzate di filo di ferro appuntito. 'Greci, indiani Sick del Punjab e neri Batusoland (Unione Sud Africa) pronti a sparare a vista. Stava dalle parti a ovest di Tripoli, vicino al piccolo



villaggio aeroportuale detto della "Mellah". Ancora trasferimento nell'attrezzato campo stabile a sud, il "308", precisamente nell'altro maggiore aeroporto in località "Castelbenito". Gli stessi .... aguzzini di cui sopra, se così si può dire, qui si esercitarono al tiro al piccione, pardon, bersaglio, ogni qual volta l'inderogabile necessità di bisogni corporali; chissà perché tutti posti proprio presso i fili di recinzio= ne dove a pochi metri incrociavano le sentinelle. Paura o meno di evasione, o altro, parecchi prigionieri ci lasciarono la pelle. Per la verità un tentativo audace è stato tentato. Il solito tunnel sotto la sabbia. Friabile e perversa traadì il tracciato facendo imbuto-sifone sotto il piede di un soldato del contingente greco. Quattro o cinque nostri connazionali vennero fatti secchi appena emersi dal lungo "budello" scavto tra le tende e fuori il campo.

Finalmente venne l'occasione propizia di squagliarsela dopo tanta iella, noia e "corned beef". Inglesi e americani venivano a domicilio per richiedere mano d'opera per lavori vari nei loro accampamenti, quali pulizie perimetra= li, nelle cucine come sguatteri, giardinaggio e manutenzione degli alloggi. Gli stessi americani, dei quali molti sicuramente di origine italiana, facevano lo sgambetto per sottrarre ai figli di "Albione" i nostri connazionali per far loro godere alcune ore tra svaghi in comune, musica, gare sportive, in particolare, e rifornirli di generi di lusso provenienti direttamente da tutti gli "States" a strisce e stelle, in forma privata e non. Un modo come un altro di sentirsi "Paisà" e fottere chi li classificava "Yankees".

Approfittando proprio di questa comoda e insperata sceneggiata, il "parà" della "Folgore" infilò al volo il primo "Dodge" di passaggio obbligato verso la "Balbia", ovviamente carico merci, pronto per gettarsi in qualche anfratto senza essere notato dalle lunghe colonne convergenti in senso incrociato. Dopotutto agli americani importava una cicca; gli inglesi invece, malgrado la loro flemma cosiddetta anglosassone, sputavano bava ed espressioni

carognose, messe poi nelle bocche dei soliti tipacci gallesi veniva l'ori l'acre fumisteria delle miniere nei dintorni di Liverpool. Venti "M.P.", un vero commando alle calcagna lo tallonavano in contatto diretto col quartiere generale e le varie "intelligence" già accennate. Ma lui si trovava ormai alle porte di Tripoli "bel suolo di conoscenze antiche". Prudente attese la sera e di via in via venne a trovarsi tra gli stupendi palmizi attorno alla residenza dell'ex governatore della Libia, alcova compresa. Per la 'verità, stante la prudenza, forse mirata, decise di dirottare altrove perché lì dentro parcheggiava l'intero stato maggiore britannico, lo "staff" burocratico di incredibile efficienza, nonché reparti a maglie strette nei controlli e la sorveglianza dei pezzi grossi, anche politici. Meglio trovare asilo (si fa per dire) nel quartiere cattolico dove la nunziatura era allora retta da Monsignor Facchinetti. Restava però alquanto difficile fidarsi della fitta rete di "guardoni" a pagamento, sotto i "baraccani" e "Taub" sopra il naso perché il sospetto legittima ogni gesto, specialmente da quelle parti. Giorni addietro lo stesso Vescovo, per interposte persone del clero e fidati portavoce avvertivano i nostri compatrioti in cattività di smettere di scappare; l'annotazione domestica e pastorale andava ai nativi (italiani di Tripolitania') dato che la canonica cresceva in proporzione esagerata. Durante le visite consolatorie ai vari campi il Monsignore ripeteva spesso il ritornello: "Vince Remo o vince Romolo, le cose cambiano lo stesso!" Come dire: state buoni e aspettate il tempo del rimpatrio perché nel mio refettorio e la canonica i posti a sedere sono ben pochi. Poi se i conquistatori, o meglio, i "Liberatori", chiudono i raccordi pacifici e di cooperazione, probabilmente vi mancherà la "buona parola del Pastore". La fortuna volle che il "Ramadan" scese puntuale con la "Mezzaluna" oltre la "Montagna di Maometto" perché così intabarrato, sia pure di stracci, il volto seminascosto dal "Taub" con l'avvertenza di imbrigliarlo addirittura sino alle ciglia inferiori, glissava agevole. Difatti l'andirivieni confuso e rumoroso

lo costringeva a confondere persino la sua ombra. Il provvidenziale "Muezzin", lassù, sopra il minareto, richiaman= do i fedeli a continue flessioni in ginocchio per le dovute preghiere rivolte all'oriente, gli dava la possibili=. tà di mettersi carponi, posizione per lui assai conveniente, nient'affatto scomoda. Inoltri ignorava quanto diceva un versetto del Corano: "rima di rivolgerti ad Allah ed al suo profeta Maometto, lega bene il cammello". Ovvio questa arbitraria in cromissione islamica: il Profeta potrebbe spedire per polia gli stessi fulmini lanciati contro i "Kafiruna" o miscredenti. Il nostro lo meritava; ecco perché gli rimase per mo to tempo sulla groppa. Per istinto dava per scontata la temuta spiata (quasi in forma paranoica) del mezzosangue beduino che strisciava a lato, testa tormentata da un tic, modo inequivocabile di segnalazione intuitiva-gestuale. In men che si dica tre forzuti "M.P.", irlandesi del nord, lo placarono e steso a terra; tre nodosi bastoni d'ordinanza sopra la testa, tre pistole ai fianchi e tre sicuramente, in caso di resitenza, le eventuali botte sul cranio, letali o meno, capaci comunque di lesioni invalidanti. Poca la scelta. Dopotutto l'abitudine al fattaccio rischioso multiplo risaliva ai pochi mesi trascorsi a Tarquinia; ogni giorno, difatti, sul traliccio per le prove di lancio giocava la partita a punteggio previsto in dosi massicce. Tutto insomma appariva aleatorio e in percentuale altissima. Lo scivolone a terra a circa trecento metri in verticale, paracadute aperto nella frazione sbagliata, forse difettoso, poi il tonfo e il viaggio senza ritorno. Pesava inoltre il vergognoso, insofferente mancato impiego tattico a tergo delle linee nemiche dove l'eliminatoria sicuramente stava ai patti. Al biglietto di ritorno (in bara) mancava il timbro burocratico-militare. Il pericolo, frase scontata, era il suo hobby. Perché poi tanto chiasso. La Convenzione di Ginevra stabiliva per diritto internazionale la fuga dai ghetti o campo restritti= vo; faceva salva solo l'apparenza perché appena fuori i proiettili si sprecavano.

Qui nel caso del nostro "parà" ci doveva essere

Leggete Al-

periodico artigianale di racconti, grafica e attualita' culturale.

N.B. LE COPIE ARRETRATE

POSSONO ESSERE RICHIESTE AL PREZZO

DI COPERTINA + L.1000 SPESE POSTALE

REDAZIONE VIA Favarone 18. 08100 Perugia (FTALIA)
REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE DI PERUGIA N. 830/6.4.80
PROPRIETARIO E DIRETTORE RESPONSABILE Gianni Romizi
MANAGEMENT Bruno Mangani, CONSULENZA Serse Luigetti
tel 076/033316 PERIODER V. Gattapone 20 Serse Luigetti

N.1 MAG-GIU 1988 lire 3000

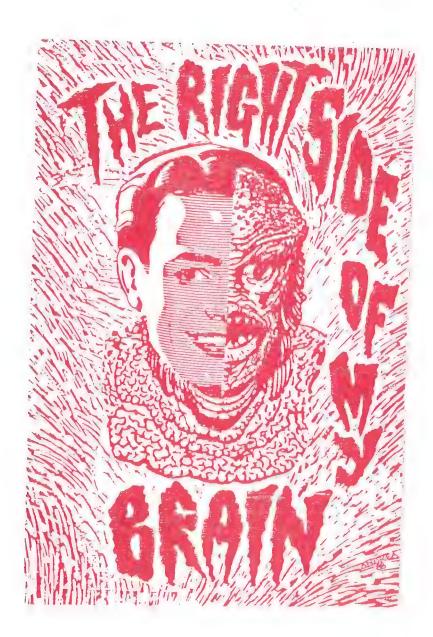

senz'altro un equivoco. Tanta violenza superava il paradosso. Tutto non poteva andare liscio perché i tre musi duri divisa militare stavano per iniziare la mattanza coi randelli senza alcun suggerimento, malgrado che. il malcapitato desse segno di improbabile reazione. assolutamente impari. Masticato quel tanto di inglese all'università, poi abbandonata per scarso profitto, sciolse la lingua, ma solo per velgerla nel volgare e offensivo bestiario. Palese contra dizione. La frase termina in "off", come dire: andate a guel aese! Proprio così, effettivamente, non era nella traduzione. La sostanza invece concentrava significato ambiguo che per decenza meglio sorvolare. Provvidenzaile l'intromissione di un ufficiale maltese; corretto il suo italiano, anzi scontato, cosicché i bastoni rientrarono alle cintole. Fece presente agli scalmanati, protestanti anglofobi, il marchiano errore dovuto alla confusione generale. Alcune ore prima c'era stato l'ennesimo attentato al Senusso, secolare padrone dello scatolone di sabbia in forma rettangolare posto sotto la tutela di Sua Maestà britannica.

Tutto chiarito presso il più vicino posto di controllo; ma prima di ricondurlo al campo dovette scontare due giorni di cella per le parolacce di incerta percezione linguistica. Quelle quarantotto ore 'lievitarono in altret= tanto tempo sino a protrarsi oltre i cinque giorni. Schiuma e rabbia, pallore cadaverico, rifiuto del cibo e bordate di insulti attraverso le grate del piccolo e sordo locale frequentato da sole cimici.

Stentava a placarsi e accettare lo stato di impotenza fisica e psicologica. Caricato con altri prigionieri giunti dalla Sicilia e sbarcati in fretta, l'indirizzo era lo stesso posto dove aveva già soggiornato , ben accolto dai nostri connazionali che tifavano per lui attraverso la notissima "radio scarpa" col dovuto strascico ingigantito, o esagerato, delle non comuni gesta, comprensive di jella gialla scritta e striata sul volto. Prima di assegnargli la tenda (di solida juta e riciclata sin dai tempi della "Compagnia delle Indie") ai cui

lati, di rigore, stavano fisse e sempre cariche quattro lattine solidamente adoperate per stivare biscotti, due piene di sabbia e due di acqua. Regolamento rigido e punibile quanto qualsiasi trasgressione. Appena intravisto e squadrato il sergente di turno, sguardo tridimensionale, impettito come faraona, frustino sotto la scapola sinistra, sembrava voler sottintendere: stavolta facciamo i conti per il cicchetto retrodatato. Preso in consegna da alcuni soldati del Batusoland, neri come la pece, venne sbattuto nel cosiddetto "campo piccolo", circa cento metri per venti, spiazzo di sabbia ardente, una tendina ridotta, una borraccia d'acqua, ovviamente calda, il tegamone per il rancio. Lo "svago" consisteva, solo lontano dagli sguardi, tranne i sorveglianti, nel caricare di sabbia l'accennato contenitore di biscotti, riempirlo di nuovo, rifare il percorso a ritroso e così via per circa tre ore al mattino e altrettanto il pomeriggio. Durata complessiva della passeggiata punitiva quattordici giorni esatti. Li sopportò tutti, meno le voci di dentro, anzi, proprio durante le sudatacce, lo scarso vitto, i pidocchi, le cimici, le comari zanzare ospiti fisse e native di diritto. Temuti solo i rari accostamenti di scorpioni in cerca di preda dopo la sonnolenza diurna sotto i sassi e la sabbia rovente. Sette i segmenti zoologici: l'ultimo reca il fatale pungiglione che manda all'aldilà, ammesso che esista. Quindi vegliava pure di notte. Ne usciva moralmente con rara dignità, quella stessa assurda pretesa rimproverata a tanti nostri compa= uniti nella sventura, certamente non voluta, scagliata contro di loro a più riprese sollevando solo polverone, cioè i lati storici, antipatici, sbruffoni dell'italico comune, con accompagnamento chitarroso equivalente a vanaglorioso, pavido, imbelle, sfaticato, presuntuoso e via così. Averli tutti d'un pezzo, secondo filosofia da strapazzo, equivale a rappezzare lo stivale col filo di refe. Tutta aria fritta con aggiunta di olio di colza adatta per le sceneggiate di ieri e di domani.

Un mese per riprendere i chili perduti, ridisegnare

le mappe, ricognizioni a circolo chiuso tra amici-nemici, conoscenti affidabili o meno, le località mirate col cristallino lucido, il corpo di guardia e l'attenta conta dei movimenti da e per il campo base. Mnemonica sciolta e pratica nell'attuazione, come sempre, lo schedario magnetico, nessun appunto o traccia grafica. Che il perfezionismo lo stringa dappresso sembra a questo punto evidente e ossessivo. Lo scopo finale un pò meno. momento solo l'avventura era piacevole, seppure pagata in pri ma persona. La guerra volgeva ormai verso l'esito scontato sin dall'inizio, vale per lui quanto per migliaia di prigionieri in Libia la lunghezza d'onda di "radio scarpa" la quale annuncia il prossimo cambio notevole di clima: imbarco e sparpagliata nella terra dei "Faraoni", l' l' Egitto. C'è di più : tra una soffiata e l'altra l'emit= tente priva di conduttura elettromagnetica dava certa la rotta per Malta. Vero, ma la sosta a la Valletta, come qualcuno sperava, avvicinava soltanto per la costa italica. Pura illusione del sestante. incrociavano venti o trenta navi e relativa scorta della "Home Fleet", convoglio per la spola verso Suez e l'immenso serbatoio dei paesi del "Commonwealth" mentre gli "Yankees" calavano mezza America (di merci) nei porti marocchini e algerini. La nave mercantile coi nostri "deportati" accodata al convoglio, sempre secondo la sibilla itinerante col filo invisibile, doveva ormeggiare nella rada di Alessandria d'Egitto. Poco piacevole apprendere per il sempre nostro "guerriero" in sosta vietata, fissato sulla tangente maniacale di chi "sapeva", il viaggetto alle Piramidi, il Nilo, la faccia grassoccia di Faruk, rinchiuso nel bunker del meraviglioso palazzo reale del Cairo; fifa a cento gradi per via dei musulmani", la setta patriota (si fa per dire) carica livore fanatico e certa di squarciare un giorno il suo largo ventre con lo "jatagan" di salgariana memoria.

Il "Dodge" addetto al trasporto diurno della bianchis= sima farina di grano, ottima per l'unico tipo di pane inglese, apprezzato anche dai nostri palati schifiltosi, e sempre meglio dei soliti "biscuits sostitutivi, faceva, al caso suo per nuovi coinvolgimenti, nuove emozioni,

piombo e bastonate incluse.

Con l'aiuto di un amico, sicuramente toscanaccio, addetto al "Bakery", forno con annesso laboratorio e confezio ne quotidiana per la truppa sparsa ovunque, sopportò tre o quattro sacchi sopra il groppone e altri in bilico col rischio poco calcolato di schiacciamento della base cranica alle immancabili sbandate del mezzo meccanico. Tutto fila liscio: i controllori di turno, greci col dente avvelenato, vizietto del whisky accuratamente occultato, in barba alle' rigorose ispezioni, compito speciale dei sergenti di ferro, allentarono i freni della sorveglianza e ogni sbirciata attorno, stanchi per ritualità operativa e il dannato pulviscolo appiccicato sulla divisa "kaki" o "sahariana". Fuori dalle grinfie elleniche e per forzatura imponderabile, nella esatta puntualizzazione del piano di fuga, secondo lui, meditato, c'era sul rovescio la stortura leopardiana dove si ravvisa la ossessiva "lotta dell'uomo contro se stesso". l'amico toscano, pensava, era fidatissimo per il fatto di lavare i panni nei pressi dell'Arno natio, qualcuno, immancabile rimarcata persecuzione, metteva in corso la storica delazione dentro il campo e, caso affatto strano, proprio nella sede dei maltesi. Tormentone ormai stanco e di vecchia data.

Scaricati i primi sacchi dentro il capannone, prima tappa d'obbligo, il secondo approccio toccava l'accampamen= to indiano della Quinta Armata; terzo scivolo dietro le spalle, il panificio in un caseggiato alla periferia tripolina. Per effetto quasi comico, allo sbilanciamento continuo del carico alcuni sacchi srotolarono uno sopra l'altro mettendo allo scoperto il "parà" quasi soffocato; gli occhi, il naso, le trombe di Eustachio riempite di farina oltre l'orlo dei padiglioni gli davano l'aspetto del fantasma pressurizzato. Privo della visuale, caduto pesante a terra sul bordo del camion, mezzo tramortito, ci volle del tempo prima di constatare l'ennesima beffa, la brutta piega della scalogna rifilata e scadenziaria. Amava riflettere diversamente dopo ogni maratona andata storta, si permetteva il lusso dell'intellettuale universi=

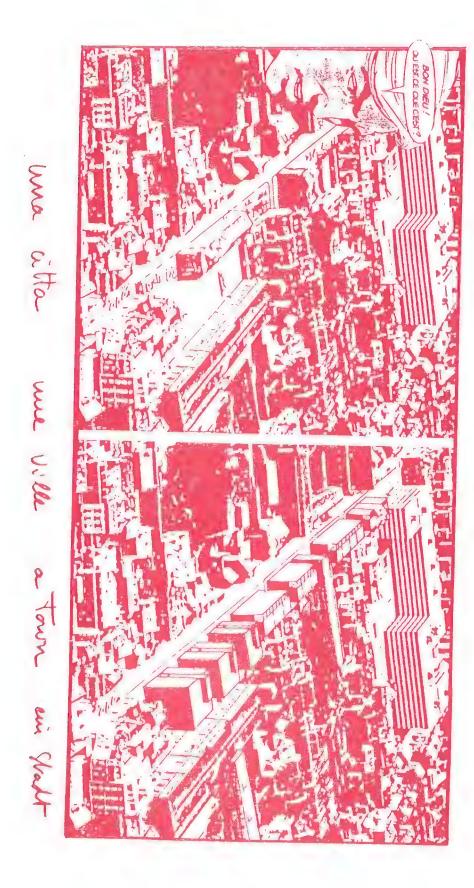

tario mancato. Pressapoco la sua stessa natura impastata di rifiuti caratteriali moduli opposti al western dove i buoni non arrivano mai. Quelli presenti poi, per la prima volta, gli erano del tutto scarsamente familiari. Niente armi, musi duri e minacciosi, gradi militari frustino-simbolo sotto l'avambraccio. Tantomeno i bastoni tridimensionali. Attorno a lui cinque civili militarizzati; età pensionabile, tutti inglesi ed ex marinai, quindi ex imbarcati su navi da carico che rifiutati forzati e nuovi "ingaggi", a motivo dei siluri degli "U-Boot" tedeschi, confinati e ristretti in celle francesca= ne e in condizioni precarie, più quelle consistenti vessatorie, considerando l'età; o sceglievano di ritornare mare, spauracchio visivo, o svicolare nei servizi del terziario militare, accostamento o gemellaggio con certi rifiuti umani spediti nella Guiana inglese rei di crimini maggiori. Di buon grado la scelta era ovvia: fornai, scaricatori di merci e armi, cucinieri e sguatteri, minatori, servizi di corvée umilianti e via di seguito. Alternativa diversa la Corte marziale.

Lo guardano a lungo, dapprima, colgono da veri affiatati attori il lato sgradevole, il condensato farina= ceo, caduta del perfetto clown; poi tutti assieme giù a ridere alla maniera isolana, contenuta, gustosa e ironica, mettendo in bella evidenza l'intera chiosa delle protesi dentarie. Segue subito l'invidiabile praticaccia ed esperienza multiruolo: la pompa idrante, lo avvolge di schiuma, ma l'impasto resiste, quindi doccia calda all'interno, gocce di collirio e otoauricolari, pannucci puliti, lo riportarono in verticale abbastanza verosomigliante e meno frastornato. Cosa poteva mancare, corollario presenzialista d'epoca vittoriana se il buon tè, sia pure affogato col latte evaporato? Quei dieci minuti sacrali del "Tea-time", fatidica, indistruttibile, curiosa, irrinunciabile infuso-bevanda. Palese l'invito. Il nostro entrava a far parte immediatamente della congregazione di coscritti, socio allo sbando, vittima renitente come loro, facile capirlo. Il "fair play" anglosassone, senza eccedere nell'encomio eccessivo. trovava collocazione storica proprio nelle strane situa=

Correspondence Changed My Life











































MAIL

HEART



















London SEII ENGLAND A.1. Waste. Paper Co. 71, Lambeth Walk

zioni del bestiario umano. Il pericolo, la soggezione, la resistenza la fisica e psicologica, lo spasmo oltre il limite sopportabile, in combutta e mescolata col bilancino dell'umorismo finalizzato, la assoluta mancanza di ogni elemento spregiativo. C'era di che consolarsi.

Se fosse venuto meno il terzo atto, scena ultima, archivio aperto, il discorso e la tela del sipario poteva addirittura calare. Invece venne perentorio l'ordine di trasferimento senza preavviso a rompere le scatole. Occorreva assistenza mobile ad alcune unitàdi specialisti sminatori nell'area est di El Alamein. E chi poteva intimare lo sfratto a quei cinque "forzati" provvisori e infarinati? Neanche a pensarci tanto: gli immarcescibili, onnipotenti, sbrigativi uomini con la fascia "M.P." all'avambraccio, sotto l'occhio attento e sospettoso del sergente di turno, colonna portante delle forze armate britanniche, il quale sostituisce a tutti gli effetti e in qualsiasi situazione di emergenza, l'ufficiale di carriera e il richiamato in tutte le unità operative, specialmente sui campi di battaglia. Identica la prepara= zione tecnica, amministrativa e il noto piglio autoritario, talvolta eccessivo.

La "jeep" coi quattro "gorilla" portarono il "parà" davanti ai cancelli del già descritto campo di "Castelbeni= to". Circa duecento prigionieri erano lì, ai lati del reticolato doppio per accoglierlo con tanti applausi vocali, saluti gestuali e alcune pernacchie di dissenso. Incerta la nuova destinazione: "campo piccolo" per quattordi giorni, col giochetto della sabbia assai mobile, o normale collocazione in tenda? Bastò appena la sosta con l'interpre= te dentro l'ufficio del comando per attivare la cedolare secca e visiva del conto in sospeso stagliata in grassetto sul "Notice board", tabellone-schedario, lungo come la spesa delle massaie, la faccia fotocopiata, propria del ricercato in odore di delinquente-sprint. ancora che il maltese, consulente d'italiano e responsabile dei rapporti con la nostra comunità in villeggiatura spinata, fece presente la brutta piega sentenziata col solo cristallino, l'uomo della "Folgore" prese l'avvio per i cento metri primi surclassando i primati olimpici

del tempo. Il suo motto, evidente quanto scontato, prendeva a prestito e copiatura da De Torres, umorista e scrittore: "Lotta sempre e vinci. Ma non per il gusto di vincere: per il gusto di fregare gli altri". C'era riuscito. e bene anche. Nei vasti spazi perimetrali del campo concentrico la sparizione potevasi considerare impossibile; almeno cento guardiani di tante razze, umori acri, taluni vendicativi, la stupidita stessa della guerra, la libido repressa, i turni di guardia noiosi e cosucce pertinenti clima, nessuno poteva togliere il gusto di sparare all'impazzata, primordiale caccia-bersaglio smuovendo soprattutto le chiappe, gli arti mediani i "fettoni" plantari. Ufficiali e sottuficiali inglesi però la pensavano diversamente. La flemma di sempre. In questi casi rendevasi necessario ricorrere a degli specialisti, circa una ventina, bene addestrati, quattro cani "Bulldogs" ringhiosi e scodinzolanti di troppo vennero sciolti e spediti a ventaglio con metodologia strategica mentre ogni singolo prigioniero venne buttato fuori dalle tende e successivamente inquadrato, posizione pressoché militare, ai lati dei teli grigi; le sole mutande di cotone. Il copione dei regolamenti prevede (ancora pignoleria descrittiva) l'assegnazione personale di due paia di mutande lunghe e corte "made in New Zealand". Lo accertava periodicamente gli elvetici della Croce Rossa Internazionale. Anche tutto l'armamentario di stracci, le forniture come sopra, le brandine assemblate, gavette e arnesi vari scaraventati fuori per far piazza pulita. Unico superstite il palo portante e le corde tese ai pioli dei quattro cantoni esterni.

Scese la sera; persino le cavallette, locuste del deserto tra le più voraci, stanche di razzolare a terra per cercare qualcosa da rosicchiare invano, ripartirono sciamando ubriache in direzione dei palmeti della vicina oasi con grande disperazione degli arabi accampati sotto le ampie foglie verdi, costretti a ingoiare datteri e locuste, mescolate nei panieri ramati che l'esperto islamico indica come specie di catarsi storica anziché per necessità contingente il "Radaman".

Scornati da quattro ore ininterrotte nella ricerca del riottoso prigioniero, cui certo non mancava qualità di fondo, tra l'altro quel cosiddetto forte magnetismo animale, a scapito di altre assai redditizie, flessibili, di adeguamento trasversale, gli inglesi e i loro cani della brughiera del Suffolk, fecero marcia indietro per il rapporto scritto al "Police Officer" e iniziare la solfa il giorno dopo. Trascorsero altre ore della mattinata successiva senza risultati positivi, una traccia qualsiasi. "Forse se ne era andato con le cavallette" ridacchiò un buontempone. ' Intanto due "Bulldogs", bava sparsa attorno al muso schiacciato, irrequieti, facevano la spola su e giù per il tracciato dove l'unico rilievo in superficie era costituito da ampi sportelli in legno chiusi e ribaltabili per circa venti metri. Per drappeggio divisorio un canapo di corda rozza striata tipica del paracarro. Indicazione abbastanza chiara: oltre la dicitura in inglese (comprensibile a tutti) sulla palizzata poco distante, quella in italiano evidenziava la forma Qualcuno aveva cancellato la precedente per sovrapporre la dicitura "cesso". Quel lungo tracciato serviva appunto alla... bisogna! Basta sollevare da terra i coperchi per vedere e sopportare al massimo voltastomaco, le esalazioni intermittenti schifose. Il fosso, perche proprio di un fosso trattasi, oltre alla lunghezza approssimata già accennata, di lato raggiun= gevai venticinque centimetri e profondo oltre due metri. Volume sufficiente alla capienza stimata in dodici mesi. Poi l'interramento. Peccato, dalle nostre parti, allora, il concime naturale serviva a qualcosa. Difficile invece stabilire cosa c'entravano i poveri animali col muso schiacciato, così poco abituati ad annusare il lezzo sgradevole, a parte la discendenza imperiale, i prati e i salotti stile Windsor.

Secondo ritorno al comando dei "vigilantes" nuovamente mazziati, anche perché l'ora del "tè" li aveva scavalcati senza preavviso. Al fronte succedeva raramente: i dieci proiettili calibro '88 mm, i cannoni più celebri, micidiali, descritti nell'ultimo conflitto (una batteria britannica era composta di dieci pezzi di artiglieria) restavano a terra e altri ancora dentro le casse di legno per

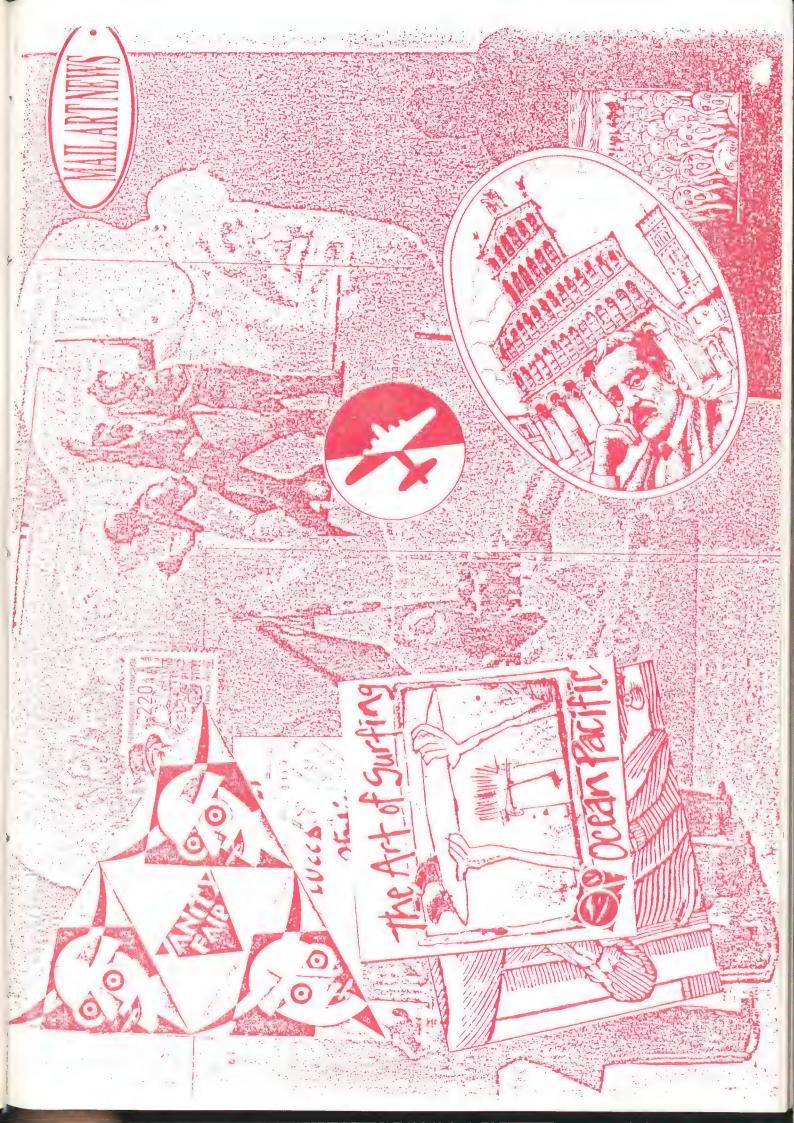

spendere i soliti dieci minuti di "fair play" con la tazzina smaltata in mano come se non succedesse niente.

Certi storici gnostici europei ci informano tramite lo studioso Charles Puech, di "sentire con orrore la vita nel corpo e nel tempo". Il nostro "parà" deve essersi posto a livelli più pratici e convenienti. Adeguarsi stando accovacciato su se stesso: la schiena contro parete, le gambe sbilanciate sull'altro versante, mentre le braccia salde sopra uno dei tanti bracci di Inutile ricordare e ripetere sostegno e contenimento. cosa ci fosse sotto di lui,a circa un metro scarso. E' ovvio che ogni apertura per l'ospite di turno incontinent o in funzione di evacuare natura viva, sballottava come "Cita" la scimmia di Tarzan: cambiava sostegno prima che gli piovesse addosso la sotanza organica. superando comunque i limiti posti ad ogni essere umano il quale, alle scelte puzzolenti, preferisce aria pura, respirata in cattività è vero, come al "campetto piccolo" per i sacrali quattordici giorni; ammesso il dovuto consenso. Per farla breve c'era rimasto incastrato per ben dodici ore, senza cibo ed acqua e col rischio di attirare addosso centinaia di colibatteri fecali e i polmoni gonfi di gas espanso. Ma la notizia senzaziona= le filtrò il terzo giorno a giochi fatti. Lasciò tutti di stucco. Sapeva per esperienza navigata che le "lingue" si possono sciogliere al momento opportuno; guarda caso, notte per "risuscitare", quindi al riparo, senza sbirri, cani e i soliti italiani mezzani, coro storico e di costume solerti alla soffiata. Individui presenti sulle piazze sin da Carlo Alberto a tutt'oggi. Anche in prigionia c'erano mestieranti prezzolati, ex informatori di certo livello e di mezza tacca, taluni con o senza mercede o il classico tozzo di pane, che poi non mancava a nessuno, anzi, quelli ammassati nella fascia tripolina ed egiziana godevano di particolari garanzie lavorando e "strisciando" presso gli insediamenti inglesi e americani. Malaparte ne annotava la particolare tendenza alla omosessualità a indirizzo internazionale, ' sicuramente parte della degenerazione congenita. razione giornaliera di viveri si lasciava al campo per

rifarsi nelle loro cucine, si rinnovava per vie traverse la biancheria intima negli sterminati depositi dove tutt'al più c'era da rimuovere qualche cassa o caricare gli enormi stock sui mezzi pesanti coi nastri traspor= ttatori o, in alternativa, fare del giardinaggio, giocare' a rimpiattino selvaggio nella accettazione presso i noti punti di riferimento scontati e risaputi, civili o militari e servizi variopinti segreti. Il restante tempo libero coperto da finto ping-pong. Di buon ora a un gruppo di arabi traffichini era concesso l'entrata nei campi per vendere mercanzia varia, soprattutto frutta tropicale: in bella evidenza i datteri e le banane. Tutto sotto controllo delle autorità. A queste però sfuggiva un dato particolare: i datteri pressati per la lunga conservazione, venduti tanto al taglio con rudimentali lame. Nessuno però era a conoscenza di tale operazione e manipolazione fuori della cerchia, cioè le luride "Zeriback"; qui zanzare, mosche e tutta la zoologia degli insetti locali facevano il loro comodo assieme a due o tre faccendieri a piedi nudi che si cimentavano apnoiati a miscelare l'impasto di datteri dentro una tinozza di legno fatiscente e scopertamente in fase di ordinaria fermentazione, quindi verso rapida putrefazione. Strano, perché come già gli inglesi, di norma, sono severissimi in fatto di igiene e profilassi. L'interscambio lo ammetteva. Non ammesso, è ovvio, per i gusti nostrani, sempre che qualcuno l'avesse adocchiato di straforo. Quei piedi infetti risalivano direttamente all'atto stesso parto. Appena fuori del liquame amniotico il primo piede in avanscoperta reca già i postumi di alcune forme sifilitiche nel ballabile sincopato e inglobato delle graziose "spirochete". Detto e fatto: il trasgressore della "Folgore" rinnova il copione, rifà il trucco sperimen= e al portone d'ingresso e d'uscita va sul liscio nelle vesti trasandate del comune beduino insediato nel commercio spicciolo, lucrato due volte e a prova di coliche sparse intestinali. Come riferì il capoposto le facce stralunate degli scagnozzi controllori, gli arabi erano sei e sei hanno varcato la soglia ristretta con tanto di cartellino segnaletico. Diavolo rarefatto,



AMAZON



NAZCA



RUGGERO MAGGI

L. A. S. E. R.

RUGGERO MAGG!



LASER



RUGGERO MAGGI



RUGGERO MAGGI

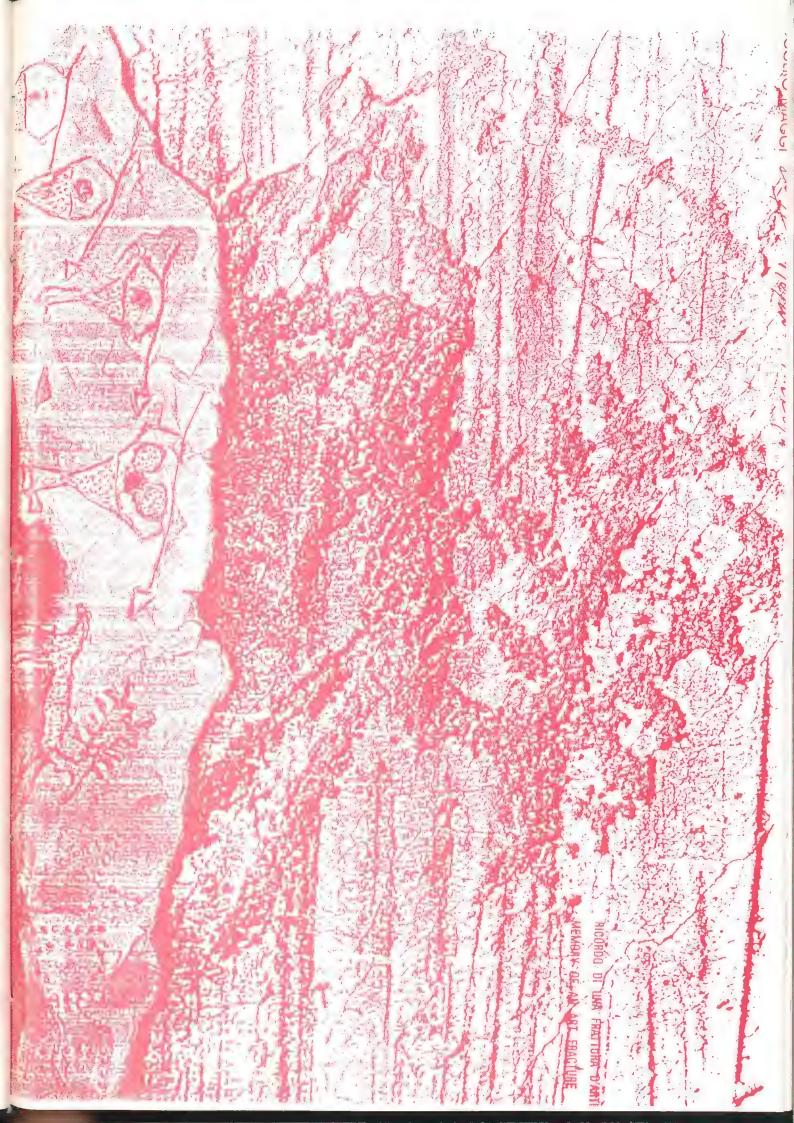

nonché paracadutista!

Da qui in poi, defintivamente, il tracciato della sopravvivenza muta verso le supposizioni e gli appunti trovano solo il bianco dei fogli. Taluni, tardivi, si buttano e rispolverano a lungo la riviviscenza di forze cosiddette mediane o sataniche; richiami alieni, grotteschi datati, non marginali superstizioni della nostra gente riciclata per generazioni, laddove passività, individualismo e ignoranza paesotta, spinta centrifuga alimentata da male intesa e sconosciuta pratica fideista, oppure impasto nel calcolo sballato delle predilezioni, dicevano in giro che era figlio addirittura di Belzebù (Belalh, secondo trascrizione ecclesiale), a meno che non fosse la sua controfigura, e altre stregonerie del genere.

In seguito di passo in passo, sino ad ora, con informazioni di prima mano e orientamenti tracciati poi sul taccuino, ogni altra conclusione porta alle soglie dell'effettaccio fumoso, perditempo e assolutamente inattendibile. Solo sei mesi dopo un ex appartenente al primo battaglione "GG.FF.", volontario di guerra, uno di quei ragazzi che a "Bir-El-Gobi" diedero del filo da torcere ai mezzi blindati e carri armati britannici nell'arido deserto marmarico armati di vecchi fucili '91 e alcune cariche di tritolo lanciate sotto la carena dei cingolati e i guizzi gommati e sagomati delle "blindo", appena sorpassavano le buche dove nicchiavano da molte ore, ebbe a testimoniare che un certo "parà", afflitto e torvo, quasi al limite di turbe nevropatiche, faceva parlare di sé per i suoi comportamenti lunatici pur riconoscendogli l'eccezionale carica vitale del militare che veniva dall'alto. Era rinchiuso al "305 P.O.W. Cage", il campo di prigionia per i riottosi, ex fanti di tendenze fasciste e altri coscritti che declinarono e respinsero addirittura l'invito alla collaborazione con gli alleati. Solo la posizione strettamente panoramica ed esoterica si collocava veramente eccellente: lontano, sullo sfondo, l'altopiano con le Piramidi di "Al Giza" e il " cane accucciato ", cioè la "Sfinge". Qui c'era

poco da scherzare; strettissima la sorveglianza esercitata da personale militarizzato, sempre di varia nazionalità, quindi lasciava ben poche possibilità di scampo, a meno di finire sottoterra nello stesso campo, già predisposto e....abitato, dața la possibilità sperimentata altrove di esercitare il tiro al piccione, in pratica sparare a piacere tutto il caricatore senza andare per il sottile e i distinguo. L'unico campo recintato in terra egiziana sorvegliatissimo; gli altri visto l'andazzo della guerra in verticale e orizzontale europea, lasciavano ampi spazi; nessuno se la sentiva di svignarsela per affrontare il vuoto e l'impotenza data la distanza e la certezza di aver capito la lezione e visto abbastanza tutto intorno, ovvero lo strapotere, la potenza e i mezzi infiniti predisposti con dovizia e sicurezza dagli alleati prima del balzo verso la Sicilia.

Con i primi rimpatri, addirittura a scaglioni, prima del crollo in terra italica, furono sbarcati soprattut to a Taranto gli appartenenti all'Aeronautica; in seguito specialisti di altre componenti militari, infine il fritto misto. Del nostro "parà" più nessuna notizia o segnalazione. Quelli del "305" tornarono per ultimi, nella tarda estate del 1946.

Superato il dopoguerra pieno di contraddizioni, un amico, ricercatore storico di livello ottimale cerca dappertutto notizie su fatti, vicende incrociate, particola= ri narrativi validi, personaggi travolti nelle incerte vicende toccate ai nostri soldati in Africa Occidentale, da Tunisi a El Alamein e a ritroso, successivamente dirottati in quattro continenti, pensò bene di rivolgersi direttamente a certe fonti britanniche e americane. A distanza di soli dieci giorni, per quei tempi sciagurati considerati eccezionali, recepiti con anglosassone meticolo= sità, il postino bussando una sola volta, gli porta un pieghevole azzurrino, telegramma per via aerea, timbrato nientemeno sotto la sigla "Imperial War Museum, Lambeth Road, London, S.E. 1. England". Nessun rapporto rilevante

o inerente tale nome e cognome, la qualifica e il grado, l'Arma e la Divisione di appartenenza, il pellegrinaggio d'obbligo attraverso i campi di concentramento narrati.

Aquesto punto, a mò di consolazione e sconforto, viene fuori spontanea la battuta di Erik Satie: "Sebbene le nostre informazioni siano false, noi non vi garantiamo nulla". Chissà se l'uomo col paracadute mai usato al fronte, nella vita civile, ammesso il suo rientro, dato per disperso nella nebbia del nulla, avrebbe avuto il coraggio di sopravvivere.

S..NZIO FLAMINI



Charles Contractor G-88

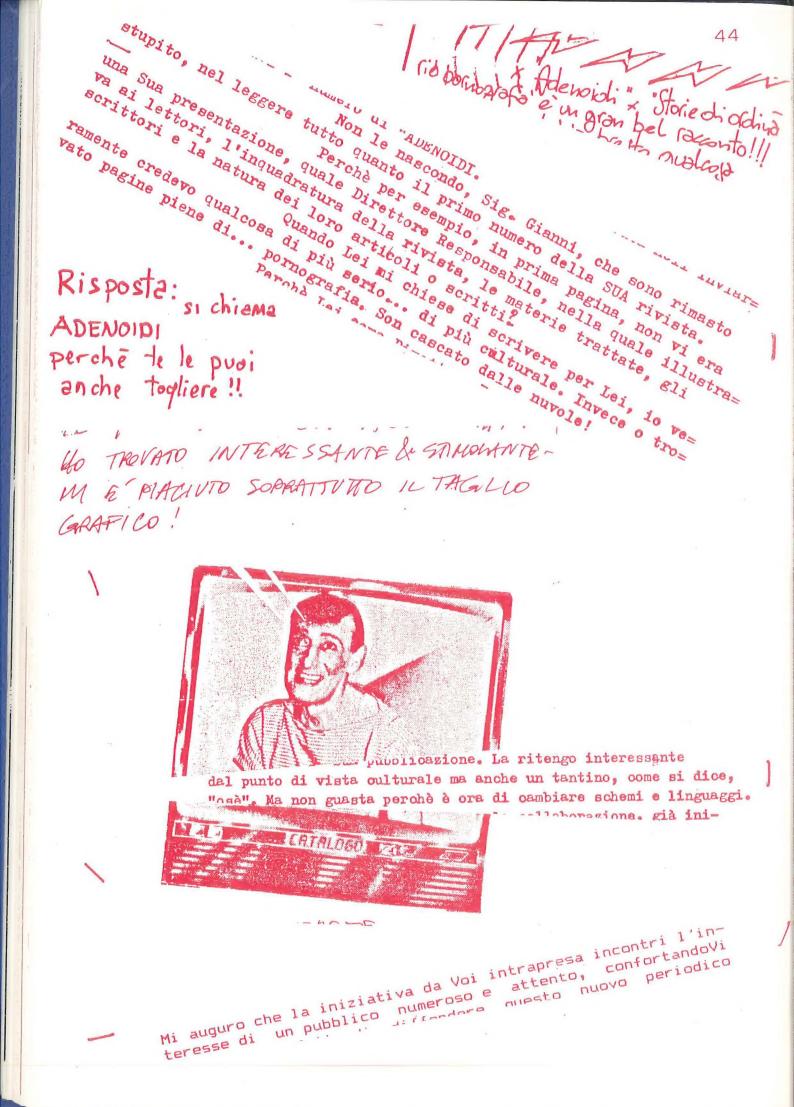

16,35

due macchine appagiate sopra al dosso "potevo almeno mettere la cintura" un colpo di sterzo e l'auto tutta a destra schizzi d'erba e poi una schiodata per l'altro lato della strada, dieci metri di traverso con quattro ruote incollate sull'asfalto a consumarsi fischiando come al rallentatore ho visto lauto infilarsi nel campo, ruotare in aria ricadendo di piatto fel figlio di vacca sulla stramaledatta alfa burina 75 non si e' neambhe fermato a vedere se ero vivo o morto io gli ho salvato la vita, ma giuro che non l'ho fatto per lui lo stesso giorno e' morto il figlio di un ministro, un industriale dei biscotti, la nowrse di Gelli e chi sa quanti altri anonimi evidentemente non era il mio giorno ringrazio e comunico a tutti che é per puro caso che ADENOIDI esce ancora, in versione rossa anti jettatura cari saluti

Gianni Romizi

P.S. proprio ora che e' nato Aimone?

This is one piece of the eternal Puzzle.



ALESSANDRIA Lib.Gutemberg, via Caniggia 20//AVELLINO Lib.Petroziello,C.so V.Emanuele 5//BARI Lib.di Cultura Popolare, Crisanzio 12//BOLOGNA Lib.Feltrinelli P.za Ravegnana Lib.Benzoni via Trieste 32,Lib.Rinascita 1//BRESCIA Calzavellia 26//CAGLIARI Sardegna libri C.so V.Emanuele 192/b// CATANIA Lib.Dal Libraio C.so Italia 19, Lib.La Cultura P.za V.Emanuele 9//COSENZA Lib.Univ.Domus via Montesanto 51//CUNEO Lib.Moderna C.sa Nizza 46//FERRARA Lib.Spazio Libri via del Turco 2//FIRENZE Lib.Alfani via degli Alfani 88,Lib.Feltrinelli via Cavour 12/R,Lib.Marzocco via Martelli 6,Lib.Rinascita Alamanni 39//GENOVA Lib. Athena Feltrinelli via Bensa 32/R, Il Sileno di Gelatti Gall.Mazzini 13/R//LECCE Lib.Adriatica Ed.Salentina P.za Arco Trionfo 7//LUGANO Lib.Al Sole via P.Solaro 2-Masagno//MATERA Lib.Cifarelli P.za V.Veneto 44//MESSINA Lib.Hobelix via dei verdi 21//MILANO Lib. Feltrinelli Europa via S.Tecia 5,Lib.Feltrinelli Manzoni via Manzoni 12,Lib.Tadino via Tadino 18,//MODENA Lib.Coop Rinascita via Falloppia 4//NAPOLI Lib. Dehoniana via Depretis 60, Lib. Guida Alfredo via Port'alba 20, Lib.Loffredo via Kerbaker 19/21,Lib.Marotta via dei Mille 78/82//PADOVA Lib.Feltrinelli via S.Francesco 14//PERUGIA Lib. L'Altra via Ulisse Rocchi//PALERMO Lib.Celup via G.Carducci 1/d, Lib.Flaccovio via Ruggero VII 37, Lib. Nuova Presenza via Enrico Albanese 100//PARMA Lib.Feltrinelli via della Repubblica 2//PAVIA Lib. L'Incontro viale Liberta' 17//PISA Lib.Feltrinelli C.so Italia 117//PORDENONE Lib.Al Segno via Oberdan 49//RAVENNA Lib.Coop Rinascita via XII Giugno 14//REGGIO EMILIA Lib.Nuova Rinascita via Crispi 3,Lib.Vecchia Reggio v.le S.Stefano 2/F//ROMA Lib.Ed.Lavoro Via Rieti 11, Lib.Eritrea V.le Eritrea 72, Lib.Feltrinelli via Babuino 39/40, Lib.Feltrinelli via V.E.Orlando, Lib.Mondoperaio via Tomacelli 98, Lib.Paesi Nuovi Montecitorio, Lib.Rinascita v.Botteghe 2,Lib.Sindacale C.so Italia 25//SASSARI Lib.Nonis via Muroni 9// SIENA Lib.Feltrinelli Banchi di Sopra 64/66//TORINO Lib.Campus via U.Rattazzi 1, Lib.Celid via S.Ottavio 20, Lib.Comunardi via Bogino 2,Lib.Facolta'Umanistiche via Verdi 39/B, Lib.Feltrinelli via C.Alberto 2//UDINE Lib.Moder a via Cavour 13//URBINO Lib.Goliardica Balestrieri p.za Rinascimento 7//VENEZIA Libreria Ca'Foscarina Ist.Un.Ca'Foscari//VERONA Lib.Rinascita Corte Farina 4.

## INVIATECI I VOSTRI TESTI INEDITI max FORMATO 21 x 29,7

Questo numero della rivista e' stato stampato, presso la Tipografia Umbria di Vitali M. e C. s.n.c. Via Gattapone 76 Perugia,nel mese di Giugno del 1988.